

Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.IV.18.



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.IV.18.







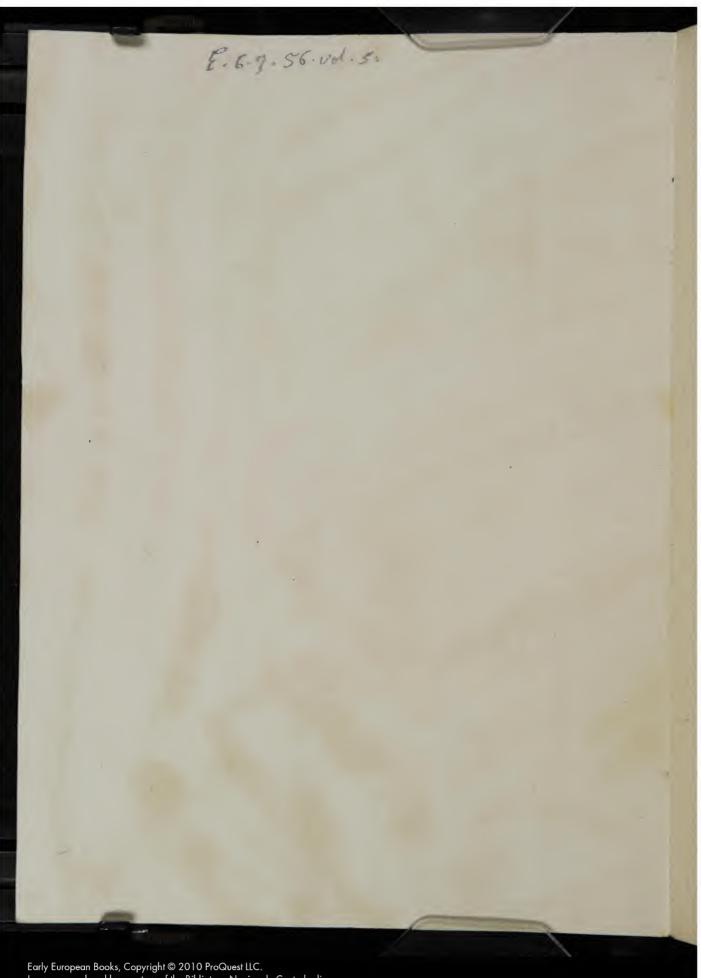

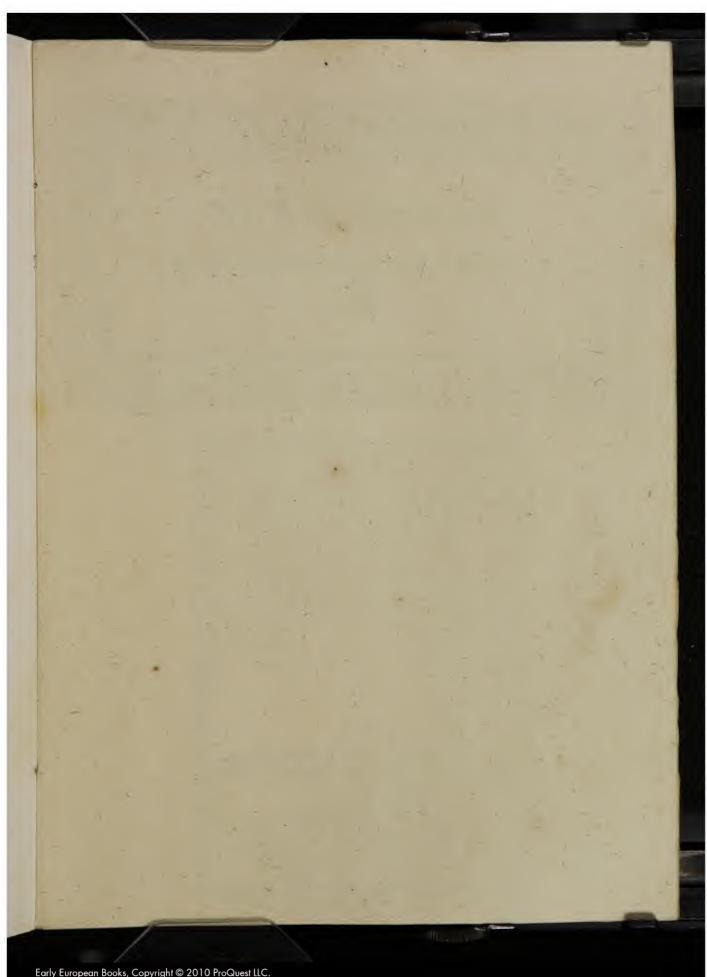

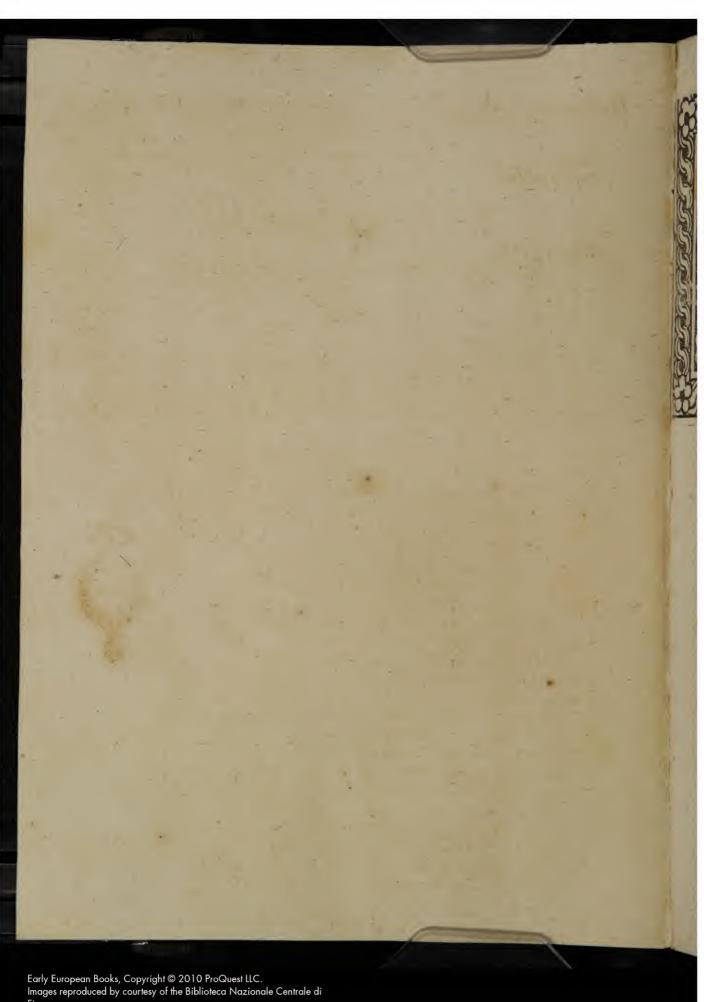



omineia la Festa di San Giouanni Ba tista quando gli su tagliata la testa. n prima viene vn'Angelo, & annuntia la festa cominciando le infrascritte stanze qui da piè.

A LAVDE sia del Padre onipotente, & della madre vergine Maria io u'annuntio a uoi tutta buona gete, che siate insieme qui di compagnia, si come si farà hora al presente una rappresentation diuota e pia ciascun stia a udire con buon zelo, come Gielu si parla nel vangelo. l uoi sapienti cittadini che sol per carita siete uenuti con animi gentili & pellegrini dotti di senno, & di sapere astuti aueder il principio & li confini di questa festa nostra ognun riputi ch'a pieno vi direm senza mancare Et questo sarà il fin di questa festa di pūto in punto quel che uoglia fare Mostrerenus Battista nel diserto apparecchiar la uia al Creatore & dipoi battezzar con santo merto & disuo predicar faren sentore poi verrà il Re incoronato esperto à cui Giouani sol per proprio amore gli dirà la sua vita quale è stata & l'error suo & quel della cognata. Dipoi vi mostreren come il Re niega, & come dal diserto fe partita & seguiren che la cognata il prega. ordinando a Battista tor la uita diren come in carcere lo lega, & seguiren la festa alta & pulita della natiuità del Re che nulla, & diren del viuer della fanciulla reguiren poi della madre anuisata el modo del danzar ch'ella piglioe diren come dal Re fu incitata di chieder gratia, e quelche dimadoe

Et tratteren la selta scompigliata & quelche Re co suo'baron parloc dipoi ragioneren l'opra molelta come a Battista fe tagliar la testa Et seguiren come la storia spensa che quella santa testa benedetta fu posta innanzial Re in su la mensa & come il Re quiui niente aspetta alla figlia la diè con turba intensa ch'alla madre la porti e quella in fretla prese & alla madre la portoe & le parole che la madre uloc Et seguiren senza alcuno spauento come di bocca di Battista uscia vno alpro forte in altimabil uento & diren come la terra s'apria & inghiottilla in vn breue momento & diren come il discepolvenia trattando il piato lor co graue duolo, & come il seppellirno in vn lezuolo. della qual voi sarete ristorati in ciel, si come'l vero ci protesta col gran Battista & co'santi beati a dimostrar che a ogni sua richiesta da lui sarete sempre consolati, & se humili sarete in opre, e in viso al fin voi goderete il paradiso. O gente humana fonte d'eccellenza leuate gl'occhi al sommo Creatore per acquistar uirtu & conoscenza di quello eterno be che mai no more confiderate la uostra semenza creata per non viuere in errore ma per tener modi tanto sicuri che sempiterna uita in ciel ui duri! Hoggi ui scuopro il detto di Isaia cioè ecco chi mando l'angel mio innanzi a te appareccidar la via del mansueto agnel figliuol di Dio questo protesta a voi la voce mia con carita zelante, & gran disio

del far ciascun di voi del suo be certo come voce, che grido pel diserto

Apparecchiate la vizal fignore parla il nostro primo padre Adamo com'un che fu condotto nello errore redétion dal ciel canien ch'abbiamo e magio il pa del sao proprio sudore, e spiacque tato a Dio ql che diciamo chel modo scorse in fi crudeli affanni Volgete gente humana lo'ntelletto chel ciel sene serro cinque mil'anni.

Horas. Giouanni scende del mon te eviene nel diserto a piè del mon te a battezzare e' discepoli, e a dire questa stäza, e quado son battezati vengano gli Scribi a direas. Giouanni, e gli domandano chi gliè.

Battezo i acqua & quelta è nuoua legge protesto a ogni humana creatura Padre figlio & spirto santo regge insin che cieli eterni sempre dura, adempirà hor quelle uote segge che piouuan noue di con furia icura & noue notti hor con lucido manto il padre el figlio & lo spirito santo.

Hora vegono e vecchioni barbuti & scribi a s. Giouanni & dicono. Qual fi sia la cagion del tuo venire Giouznni a predicar gran marauiglia ne piglia ogn'huom e noi vorre setire perche tal opre a far per te si piglia se tu fe Christo dillo & non mentire o se tu se Elia cofi bisbiglia che tu sia dello & tuo uita discreta ne dica il uero & se tu se profeta

Rispondes. Giouannia gli scribi Christo no son che innanzi a me è nato dell'eccellente vergine Maria, & per non farui el puro ver celato anche ni dico ch'io non sono Elia ne profeta anche al mondo riputato.

Rispose vn barbassoro Perche dunque battezzi o per qual via Rispondes. Giouanni.

Battezzo in acqua & m Christo mi fide & con gran voce pel diserto grido Hora appar Gielu & Dio padre, e Gielu viene co quattro Angelisdue in nanzi, & due a dietro e ha venue tanto adagio ches. Giouanni dica questa sianza in prima.

a questo puro agnello immaculato di cui Abram profeta hauea gia detto suscepit israel el dolce nato vicito di Dio padre fuor del petto per saluar l'uninerso in ogni lato si come mostra a uoi santa scrittura creator uero a l'humana natura.

Poi fi volge s. Giouanni a gli scribi & dice coli.

Ecco l'agnello di Dio immaculato ecco colui che le peccata toglie che per saluar l'humana spetie è nato si come al padre eterno piacq, e volle questo è colui di cui v'ho ragionato che sol per noile nostre colpe tolle, del qual degno no fon, ne punto pari di sciolger le corregge a suo calzari Quest'è quel uero Dio vino & vnito del quale in ab eterno la scrittura ha tanto detto ciò nel mostro a dito ponete mente sol la suo figura quest'è colui il qualifie reuerito, infin che i cieli eter nalmente dusa del padre & spirito santo mai divilo, & dona a buoni eterno paradifo.

Horagingne Giesu tra loro Stutti si gettono in terra bocconi, e Giesu rizza Giouanni, & rimanendo gli altri ginocchioni, Gielu dice loro.

La pace mia, che in eterno meno non può venir, nè anco non ha fine, vi lascio & dono in maco d'u baleno, acciò che le sue opre pellegrine

porga à gl'error di questo modo fino e che le pure rose senza spine, putando fame, caldo, sete, e gielo, eo gl'altri, fi che al fine v'apra il cielo Apparacchiate la via al Signore, O buon Giouani ecco'Itépo che viene, che delle tue parole sento frutto, mascer faran di sapientia piene, & faran lieto il mondo pien di lutte; onde al fiume giordan andar couiene oue bisogna ch'io mi spogli tutto, no temedo del freddo i suoi riprezzi

S. Giouanni risponde a Giesu. Oime, oime benigno Signor mio, chi ti fa tanto in humiltà piegare, che tu consenta, essendo vero Dio, che un peccator ti debba battezzare.

Risponde Giesu a s. Giouanni. Taci che questo piace al Padre mio,

Rispondes. Giouanni à Giesu. Orfu poi ch'à lui piace, adiamo all'acque & in ciò seguirò quanto à lui piacque Ora ha à venire vna colomba, cioè lo Spirito Santo, & vna voce nascosta dica, mostrando che parli la

Ecco che questo è il mio figliuol diletto Apparecchiate la via al Signore. nel quale compiaciato, e dilettato mi sono, e lui eterno, e benedetto, & è figlivol di Dio da me mandato, per tor del primo padre il suo difetto & rid cerlo in ciel, donde seacciato fu per disabidir pien di discordia, & quelto fo per mia misericordia.

Giouanni ripiglia la sua predica. Apparecchiate la via al Signore, si come scrisse Isac nel suo detto di pura verginella esce quel fiore, che'l mondo sanerà questo è l'effetto notate di Giacob il suo tenore,

l'Angel che tolle ogni peccato netto, vi s'aunicina in atto humile, e pio redentor nostro, e ver figliuol de Dio. disse il gran Duca d'Israele è nato, perche dodici tribucon amore hanno il mar rosso in vitimo passato, richi d'oro, e d'argeto, e d'arme acora & pasquato l'agnello immaculato, intero e saldo ogni dubbio rimosso, fi che non gli fia rotto verun'offo. e con tua mano i vo che mi battezzi. Apparecchiate la via al Signore scrisse Dauid in sue opre dinine, ecco ditutto'l mondo il Saluatore incoronato di pungenti spine, per trarre il popul suo di dubbio fore & riempier le sedie pellegrine di quei caduti in atto tanto rio, & giàs'apprella il ver figliuol di Dio. che creò quel che non si può pensare Apparecchiate la via al signore, parlò d'ogni sapere il fondamento Salamon saggio, e di sapere il fiore, ecco quà il viuo lume, & alimento, che tutte le nation trarrà d'errore, come figliuol di Dio à compimento, darà la pace eterna à ogni guerra, creator dell'abisso, ciclo, eterra. Giona parlò donde gran bene n'esco. guardate me, che fo di Dio sentore, che tre di stette nel ventre del pesce, come stara in sepolero il Creatore, che in somma pace, & in gra be riesce suscitò il terzo di ne scriue Luca, vino esce fuor della sepoltura buca. Vassene Giesu su'l monte, & san Apparecchiate la via al Signore, come scriue il profeta Gieremia, ecco chiamando l'Angelcon amore innanzi à lui apparecchiar la via, l'Angel son'io no comettendo errore Gionanni el gra figlinol di Zaccheria che vero Dio ve lo protesto certo,

COME:

come voce che grido pel diserto. (ri Ahi folle Re non mel tener celato, Drizzil'īgegno ogn'huo che îtede e îpa torna in palazzo, e piu no indugiare, qlt'è quel puro, e divino agnelletto, ch'è fatto innanzi à me cosi è vero, & verrà dietro à me quest'è l'effetto, & hauerà di tutto il mondo impero, fignore, evero Dio Gielu diletto, di cui tutt'i profeti han detto vnito, & io vel mostrerò con mano à dito. Ora ha à venire il Re al diserto innanzi che questa stanza sia finita, & s. Giouanni ha à dir questa. O sempiterno, ò infinito, e pio, che metti in reggimento nelle mani, con atto humile, angelico, e giulio, per fare voi benigni, e tutti humani, Oime misera à me, ò tapinella, & chi si cura dell'ira di Dio tanti vestir superbi, alti, e sourani di porpora, di seta, d'oro, & perle ornate, si come è tedio à vederle. scese il figliuol di Dio di cielo in terra, nella Vergine santa, humile, e pura, con vna sola veste che non erra, el corpo tutto di santa scrittura, ahi fellon, sel drappo ti fa guerra è tua battaglia piu che cieca, & scura, che la corona che in terra t'è data, ti fa che tu ti tien la tua cognata. Ahi crudo Renimico al tuo fratello, come ti scuserai inuanzi al fignore, Ahi franco Resatu che far si suole, di tal peccato tu n'haurai flagello, che ne morrai come vn traditore, astienti Re di tal peccato fello, che diuina giustitia mai non muore, Non sai tu Re, che io ho vna fantina vna gran cortelia saria la tua, render al tuo fratel la donna sua. Risponde il Reas. Giouanni. O profeta da Dio illuminato, chi ti fa contr'a me far tal parlare, io so ben che non fe mai tal peccato,

che forte men'haurei da vergognare.

ctto,

Dio.

to,

Mato

16012

offo,

ore

o fore

Dio.

OID

nore,

210

ento

i'esco

me,

Delcer

ielce

ICA.

Ors

112

rendi la donna, & fa quel che dico 10 se tornar vuoi in gratia al somo Dio. Torna il Re à casa, & vassene alla donna, & dice.

Oime dolente, oime suenturato, oime compagnamia, con che dolore son'io à te dal diserto tornato, veduto io ho quel santo di valore, che ciò che ho fatto teco m'a narrato, onde disposto son d'vscirne fuore, & vo tornare à Dio col cuor tontrito e tu ti tornerai col tuo marito.

Risponde la femmina, e dice. com'ho gittato via ogni fatica, ò suenturata, oime, hor son'io quella, che per ben fare, io sia fatta nimica, o doloros'à me queste coltella non aspettauo, onde'l mio cor nutrica tal duolo, oime, che mai non fu vdito, o tu sei Redel sentimento vscito.

Rispondeil Re. Taci donna non dir cotal parole, perche dilpolto ho in tutto'l euor mio contrito viuer, ch'ogni resto è fole, evoglio stare in gratia al sommo Dio. Risponde la femmina.

ne'veri lor figliuoli ogni disio, fogliono hauere i Reche naturale, tu sprezzi e tua, e fai troppo gra male dite, & sai che tul'hai ingenerata honesta & bella humile & pellegrina tanto che'n paradiso par creata questa si è Re l'vitima medicina, à questa infamia ho cotro à te leuata credimi Re & seguita il mie dire, che sie già quella che'l farà morire. Risponde il Re.

Rispondes, Giouanni. Rapres. di S. Giouanni Decoll. Taci donna non dir raffrena hormai Ah Giouanni Giouanni il tuo rigoglio, se d'offender Gionanni penserai, el regno tutto ci sarà nimico, & io, e tu d'aspra morte morrai, & ogni nostro figlio fia mendico, se consentiamo far cosi trist'opra,

Risponde la femmina al Re. La cagion c'è, se te la metti in testa, palpabil si, che non si può errare, sacra corona e'ne vien la tua festa, , io manderò la tua figlia à danzare, auuila lei che ricca gratia & presta. chiegha, com'ella si vedrà laudare da regi, e da signori, in gratia mista chiedrà la testa di Giouan Battista.

El Re dice a la mala femmina. Sia fatto donna, ch'io te l'attalento, poiche ti piace son molto contento. Vn vassallo del re và al diserto

à san Giouanni, & dice.

O buon Giouanni à Dio seruo fidele, della sua santa via apparecchiatore, assai più dolce che manna, o che mele il noltro Remagnanimo fignore ti prega in gratia, e co giuste loquele, tacitamente senza sar romore venga con vno, ò due accompagnato innanzi à lui quanto può piu celato.

> Risponde s. Giouanni al vassallo, in quelto mezzo il Re se ne và da

& dice da le.

Laudato sia lieterno, e sommo Dio, Padre, e figlinolo, e lo Spirito fanto, la cui celelte via vi apparecchio, per liberare il mondo in ogni pianto.

Et detto questo và al re, e dice. Eccomi re ch'io sono al tuo disio,

che vuol da me il tuo reale ammanto. Risponde il Re al Santo presto.

le tue parole, e fa quel ch'io ti dico, ti mostrerà presto quel ch'io voglio, Tu m'hai infamato pel reame tutto della cognata mia, e non è vero, onde à tostenerlo è caso brutto, questo tanto inestabil vicupero. Rispondes, Giouanni.

il regno nostro andrà tutto sossopra. Io dico Re se vuoi fuggire il lutto del tuo peccato, & viuer rege intero, per piacere à Giesu com'è douere, te ne conviene al tutto rimanere.

Poi

Ecct

Ven

du

21

fap

Per

011

Risponde la femmina. O sapiente Re magno signore, caua di pena quelta suenturata, ti lascierai tu far fi poco honore, che questa ingiuria non sia vendicata cotro vn Romito ch'è pieno d'errore deh fallo incarcerare in quelta fiata, che in luogo l'hai che no può fuggire & pentir lo farai del suo nial dire.

Il Reirato dice. Oltre franchiscudier pigliate questo maluagio suditor con gran rapina, & sia messo in carcer tanto presto, che lui s'accorga della sua ruina, che l'ho pregato si dolce, & honesto, che glistia cheto, e non val medicina di parlar dolce, honelto, e naturale, & egli sempre vuol dire ogni male.

Eupresto messo in prigione, & il Resene va in sedia, & chiama il Cancelliere Araldo, & dice.

la femmina, & s. Giouanni giugne, Fatti qua presto Caualier Araldo, referendario mio degno d'honore, istà coll'intelletto intero, e saldo, e intendi del mio dir l'alto tenore, al qual coll'intelletto fermo, e saldo darà seguitione al tuo valore, cerca tutto il reame senza resta, e inuita ogni fignore alla mia felta.

Partesi Araldo, e va annuntiare. Magnifico signore, in veritade

Co. Character Star 79 agent

à voi qui presente son mandato per parte della sacramaestade, & da sua parte chi v'habbia inuitato, che voi veniate a sua festiuit ade, & da lui farete molto honorato, & menate con voi quelta brigata, hora men vò v'ho fatta la'mbasciata. O gloriosa maestà reale, Partest il signore, evallene al ugno

re con la sua gente, & dice cost. Poi ch'à lui prace io son molto côtento divenir là, & anche fargh honore, su presto baronia senza spauento, ogaŭ si metta indoslo il sub migliore. Giungano al Re, & li dicano.

¢10,

Cata

Tore

112;

Bile

esto,

CIB2

alc,

kil

1

do

Eccoci Re poichet'è in piacimento, & vogliamo honorarti di buon core, Cara la vita mia fignor mi tengo in quelta festa ch'è si bene ornata, però qui meco ho assai brigata.

Risponde il re, & volgeli à tutta la Sbaronia, snoud and slaves &

Venerabili egregi mici fignori duchi, & conti, & magna baronia, per trar ciascun di voi d'error fuori, à tutti voglio che palese sia che questa magna festa, e tăti honori ch'oggi si falapropria intention mia Diletta madre adesso sono stata saprace ch'oggi è'l giorno che io nacqui però di farne felta mi compiacqui

Però ognun con diligenza prego, che nobilmete in questa festa mostri, ciò che farsà, & non mi faccia niego, perche cofi fon fermi e'pefier noltri, fauoritemi dunque ve ne prego, l la mente buona ognuno mi dimostri en Risponde la madre. & ad ognun farò la mente fatia,

& farò hoggi à chi la chiede gratia Oltre su presto à dar ne gli strumenti, empite questa festa di letitia, hoggi è quel di ch'io vi farò contenti & farò magni honori, e gran douitia trous le mense seudieri, e sergenti, donzelli, e serui stretti in amicitia

nappi d'argento, e touaglie di renso si troui, ch'altro fare hoggi no penso

Ora vanno à tauola, & a mezzo il palto viene la trista fanciulla, e balla, & fa vn'inchino, & come ha bal lato vn fignore filieua, & dice

quant'ha da gloriarfi la tua vita, sol di questa fanciulla imperiale chevn'angioletta par di cielo vícita, quanto danza vezzosa, & gratia tale, di questa baronia alta, e pulita, ò franco re sarebbe honesto, e buono di farli in questo di qualche gra dono

Risponde il re, e dice. dapoi l'esercitio mio, e la cotona chiedació ch'ella vuol che mezo'l regli donerò se d'esso mi ragiona (gno & non hauer diletta figlia a sdegno quel che tuo caro padre ti sermona, domādami qual gratia chieder lai, chiedendo mezzo'l regno tu l'harai.

Partesi la fanciulla, & vassene alla

madre. innazi al padre mio Redi corona, e da tutta la gente io fui guardata, del mio ballare ognun di lor ragiona, ch'io chieggia gratia chella mi fie data el Re mi disle, e tu madre scagiona il mio pensier che mi fia gratia assai, di chieder quella gratia che vorrai.

Va dolce figlia mia hora à tuo padre, poi ch'à promesso di donarti parte, parla con dolce parole, & leggiadre, tu sai ogn'honestà con ottim'arte, dipoi gli chiedi con pietose squadre, quel ch'io dirò, e dal contrario guarte però che noi vorremo in molt'affani la testa gli domanda di Giouanni.

Vassene la fanciulla al Re, e comin cia à ballare, e dice.

O gloriosi egregi fignor cari, che fate in questa festa compagia al padre mio, deh non mi siate auari vdir del don chi chieggio in cortefia, città, ò terre, ò gioie in mia balia, & questo dico à voi degna corona la testa di Giouan Battista mi dona.

Risponde il Re turbato. Oime, oime figliuola maladetta, dal primo di che fusti ingenerata infino à hoggi dalla gente detta, pessima peccatrice scelerata, fulmini il ciel sopra te vna saetta, che'h cener ti conuerta Huiminata, la gratia mia, onde'l cor mio langue, no mi credeua addimandasse sangue. la testa fa che tugli tagli adesso,

Però m'è chiesto questo tanto forte, che se tutte le lingue in mia balia hauesse in dirlo con parole scorte, mi sarebbe spiaceuol ricadia vn fi sant'huomo codenarlo à morte. per yn ballar d'vna femmina ria, che'l cuor di doglia mi fa distillare, & la gratia che chiedi non vo fare.

La fanciulla fa vista di piangere, & vn barone fi leua su ritto, & dice cofi.

O sapiente, & vera monarchia, ò magnanimo Reincoronato, ragione ha la tua figlia in fede mia, e non se ne cauò cosa che fia, O buon Giouanni el fin di questa vita, onde à mantenerlo sei vbligato, deh per yn sol no guastar questa festa & di Battista fa recar la testa.

Vn'altro barone si leua, & dice. Deh signor mio questo lieto giorno non lo guaftar ch'è pieno di diletto, falli la gratia, e ponti mehte intorno,

quanto la baronia questo è l'effetto, consenti, e tutti leua via da scorno, e gl che ha chiesto fa che sia be detto manda'l tuo scalco co huoministrann & fanne presto Re cauar le mani.

Risponde il Re. conciosia cosa ch'io non vo danari, Io vorre' innanzi che'l mio regno susse vna diserta, e disusata villa, che da fortuna hauer quelte percolle, & la mia morte in quelto di sentilla, che fare queste brutte cose moste, ma nondimen se dal piacer distilla, delle vostre virtu che già consenti, ecco chi'l fo con molti mie tormenti.

Oltre qua siniscalco fatti apprello, & vane à GianBattilla alla prigione, to que' compagni chio t ho comello, & giunto à lui vieni à conclusione & tagliala con buona opinione, fa come guegli chel douer dispensa. & poi me la portate innanzi à mensa Fassi iunanzi el finiscalco, & chiama la sua gente.

Oltre qua con prestezza non istate, perche vn si fatto grande accade pigliate l'arme in punto vi cacciate con dardi, chiauerine, & con ispade. el carnefice presto mi trooate, & conducetel per diritte strade, & alla prigion che mostro vi sia di Giouanni figliuol di Zaccheria.

Hanno à startanto che Giesu & tu gl'hai promesso il dono adimadato parta da s. Giouanni, e Giesu dice. è pe' miei veri eletti al paradiso, ecco che tu farai presto partita, del mondo ciò d'vna cosa t'auniso, che giûto al limbo al paradifo inuita, que santi padri in festa, canto, & riso prometti loro, & in stato giocondo, & falli carchi son venuto al mondo.

Et

E toccami la mano al padre Adamo, habbilo per mia parte salutato, & di che'l piato suo penoso, e gramo in gaudio, & in letitia è ritornato, poi truona Abram, e Ilac, i quali amo ehe'l vedrai co Iacob accompagnato, di lor che vengo a esultar lor trafitte, & fimil dillo à Giona. & à Dauitte,

It a ogn'altro padre incarcerato, nel limbo santo chiari gli farai, & chel fiume giordano habbi passato expoco tempo posso stare hormai, dilor che co tua man in hai battezato & che con loro infieme goderai, verrò glorifica:o, giusto, e forte, infino al limbo, espezzerò le porte.

one,

Er quello incatenato tetanallo, porrò sotto le piante à ciascheduno di lor vederlo, & poi à passo à passo Francamente come baleno, ò tuono mi muouerò trattone fuori ognuno, felice, e lieto, & non del corpo lallo, sprezzado il modo-fallace, iportuno, & codurrogli in ciel con buon difio, presenterogii innanzi al padre mio.

Rispondes. Giouanni. O verbo eterno, o Giesu benedetto, mill'anni parmi che all'efferto fia, acciò che a lor palesi ogni tuo detto, Celeste gaudio & letitia infinita che cofi fare è l'intenzion mia, ben prego te figuore puro, e netto, e la tua madre vergine Maria, che m'aiutiate al punto del morire,

chio venga il cielo con voi a fruire. Risponde Giesa a s. Giouanni. Sta pur forte Giouanni, che gran frutto esulterà di questo pas timento, mia madre, & io in Paradiso in tutto

Rispondes. Giouanni. Ponete mente il viso è lieto, e asciutto, nè lagrime, nè duol mi dan tormeto, hor vò Signor cheviene il tepo mio,

hora per me vero figliuol di Dio. Giesu si parte das. Giouanni, e'l Manigoldo viene, e dice. Vien qua Giouani, e tien la mente desta el Re cimanda, e tutti i suoi baroni à te, perche noi titaglian la testa, & di ciò hanno fatto conclutione.

Risponde s. Giouanni. Laudato Dio, a ogni sua richiesta, ecco la testa mia senzatenzone, che fuor de la prigione hor la caus io, che eternamente fia laudato Dio.

El Manigoldo dice.

Perdonami per Dio Giouanni buono ch'alle mie carne trema ora ogni icor-& notale parole ch'io tisuono (za, che quel ch'io fo m'è fatto fare à for-Risponde s. Giouanni.

à l'acqua che veloce il fuoco amorza, non furno mai fi presti in conclusioni ch'io pregherò Iddio che ti perdoni.

Oras. Gionanni china il capo, el Manigoldo lo taglia, e'l Siniscalco lo mette in vn baccino, & aspetta tanto che l'anima vada al Limbo, & dica questa stanza.

annutio àte principal padre Adamo oggi son giunto à questa eterna vita, doue per parte di Giesuti chiamo, con tutti i santi Padri, che finita è ogni vostra noia, e stato gramo, & per parte di Dio chiaro vi auuilo, presto menarui al santo paradiso.

Risponde Adamo, & piglialo

per mano. saren con teco, non hauer spauento. Quel vero Idio figliuol di Dio ch'è nato Iol p saluarci, e no'l conosce il mode eternamente sempre sia laudato, che ne trarrà di questo limbo fondo. e tu con la tua man l'hai battezzato.

parlo à te, e chiaro ti rispondo, ch'ognun di noi profetando lo scrisse & però conuenia ch'ogli venisse. El finiscalco porta la testa alla

mensa, e dice.

Ecco magno fignor la pura tella del verginel figliuol di Zaccheria, fanne che vuoi nelle tue man fir fa. Risponde il Re.

Cattina, dolorosa figlia mia portala via, che tal doglia, e tempesta del santo e venerabile Gionanni, soprate venga, & in eterno sia, ricordo del danno chiesto scelerato, che vendetta di te chieggio peccato. La fancinlla porta la testa alla madre & dice.

Ecco diletta madre di Battista la testa che fe già tante parole contra di lui, e quel che lui n'acquista ecco non parla piu come far suole; Risponde la mala femmina.

Mostra qua dolce figliuola vista, hor che non parli ql che parlar suole quado è bisogno come fa lhuo saggio hor taci quando fai altrui oltraggio.

Detto questo viene vno scoppio, costei sprofonda: dipoi vien l'An gelo che licentia la festa, e dice.

O voi c'hauete la festa veduta. che'n Paradiso à tutte l'hor ci aiuta, Dio vi conserui da pena e d'affanni, & qual si sia la vostra vita scura, Iddio vi scampi da gli eterni danni, a voi gratia conceda senza affanno, noi vi ristorereno quest'altr'anno.

IL FINE. LAVS DEO.

Stampata in Siena, l'anno 1581.

mention of principal and so the state of the parties of the partie CONSECUTE OF CONSECUTION AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF T



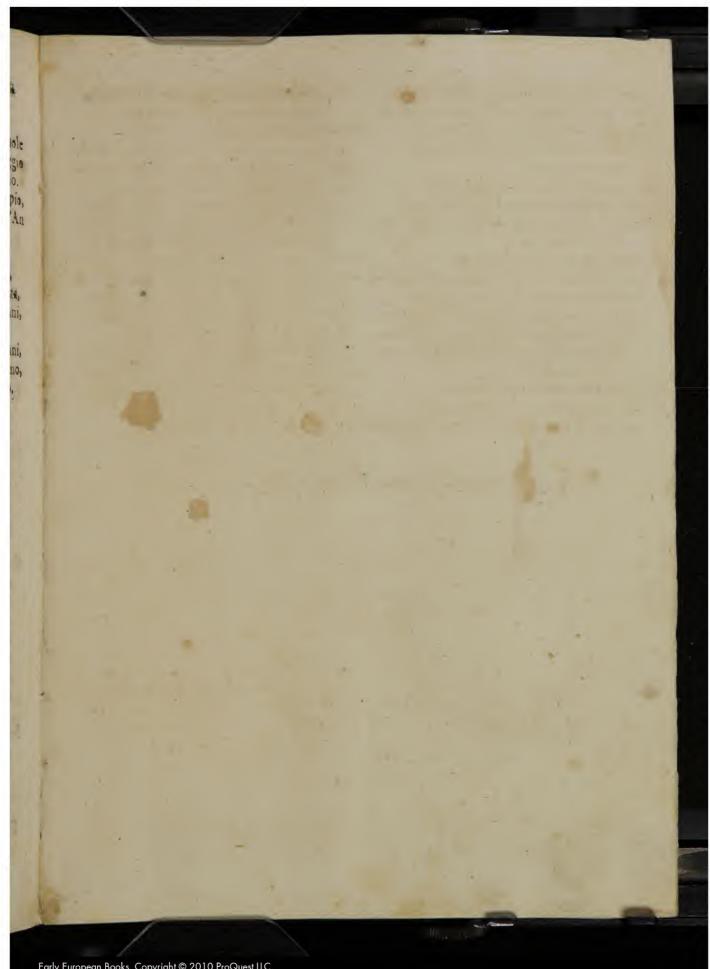



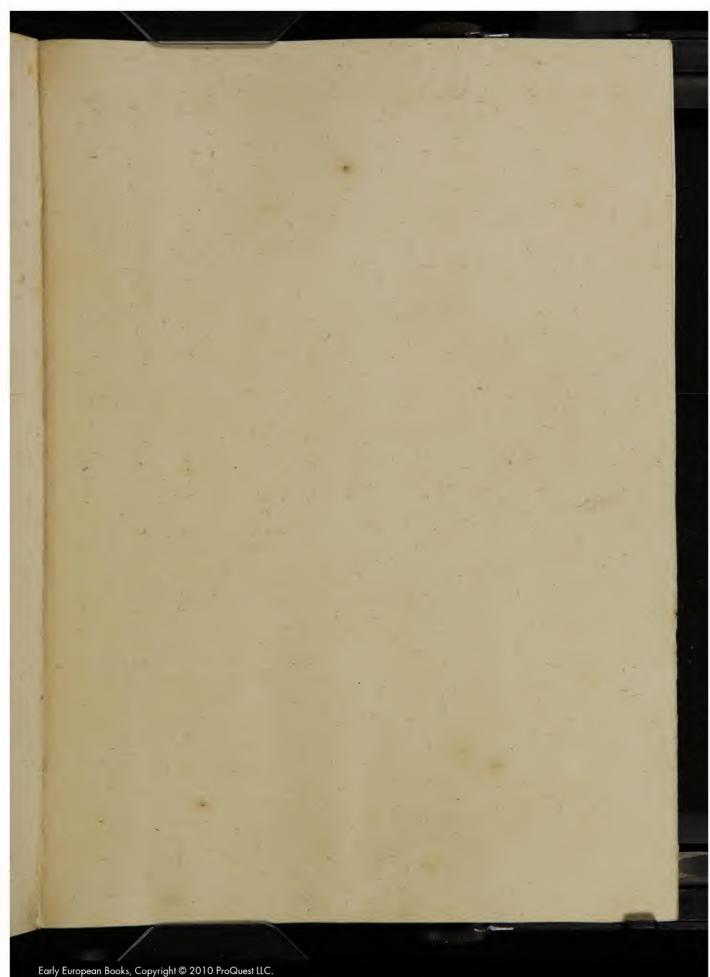



